6. 210 1. H. 14.23

ROMA - ANNO V - N. 25 - 8 LIUCNO 1943 XXI • SPEDIZIONE IN ABBON, POSTALE

14 61U 1943)

CKENACHE DELLA GUERRA

Lire 1,50



NAVIGAZIONE DI GRANDI UNITÀ

ARNALDO BOCELLI

### SONO IN VENDITA DUE NOVITA



15. FRANCESCO FLORA

## Tavernadel Parnaso

La critica del Flora, nell'ambito dell'estetica identista in est milita, ha un posto, un carattera, un accento ben suoi; perché e principi fondamentali di quella, pur rimanendo al centro dei suoi saggi, eludono poi ogni rigore dognatico per riassorbirsi e levitare in una visione immaginosa, e quasi pànica, della attività dello spirito: di quella perenne, divina e nuana, metanorposi, per cui il senso diviewe fantassia, la tanorposi, per cui il senso diviewe fantassia, la el per una imputandar chi plachi, ha un fare cordiale e quasi llare, come per una imputandar chi plachi in certezza; e la scrittura, pur fluendo centrale di consultata, la ambiano tutta, e la aveichanoa, come guato, a quell'arte di oggi che egli, in sede teorica, talvolta limita o confuta. Vero è che le sue son censure di chi teme o diffida perché molto ama e il proprio tempo e l'eterna poesia.

Un volume di pagine 272 Lire 30

16. NINO SAVARESE

### Cose d'Italia

con l'aggiunta di

### Alcune cose di Francia



I viaggi e gl'incontri di Savarese, anche i più estrasi e forl'àili, hanno sempre una loro ragione, un loro principio e morale; che quelle sensazioni visive, quelle impressioni di cose, luoghi e paesi lutte versale, parrebbe, al dijuori; in effetto si prolungano e convergono in un «fuocointeriore, a crearei — al paragone di un sentimento laborioso ed aspro della natura - l'immagine ossenziale e segreta di quelle cose, nel loro assiduo rapporto con le opere, i costumi e le tradizioni degli uomini. Perciò ii paesaggio di Savarese, sebbene scarso di figure sumane, è paesaggio infimamente e unmono; e sebbene realistico che, affidada in appurenza a modi descrittivo-riflessivi e perfin critici, in verità è impressa di un genuino moto lirico, che talora conferisce alla pagina — e questo libro ne è la testimonianza miglore — disegno e tono di « poemetto».

### Un volume di pagine 256 Lire 25

### NELLA STESSA BIBLIOTECA SONO GIÀ APPARSI:

- 1. BONAVENTURA TECCHI. La vedova timida (racconto) L. 18
  2. FRANCESCO JOVINE, Signora Ava (romanzo), 25
  3. PIETRO PAOLO TROMPEO, Il lettore vagabondo (seconda ed.), 30
- 3. PIEIRO PAOLO IROMPED, Il lettore eagaoonao (seconoa ed.), 30
  4. LUIGI BARTOLINI, Il cane scontento ed altri racconti, 20
  5. GIANI STUPARICH, Notte sul porto (racconti), 20
  6. SILVIO D'AMICO, Dramma sacro e profano, 25
  7. CARLO LINATI, Aprilante (soste e cammini), 20
  8. MARIO PRAZ, Machiavelli in Inghilterra (seconda ed.), 35
  8. BINO SANMINIATELII, Cervo in Maremma (racconti), 20
  8. MARIO TORINO Le salvid di marininio (racconti), 20
  8. MARIO TORINO Le salvid di marinio (racconti), 20
  8. MARIO TORINO Le salvid di marinio (racconti), 20

- 10. MARIO TOBINO, La gelosia del marinaio (racconti) "20
- 11. A. ZOTTOLI, Umili e potenti nella poetica del Mansoni, 38
  12. C. B. ANGIOLETTI, Vecchio Continente (viaggi), 20
  13. G. TITTA ROSA, Paese con figure (racconti), 25
  14. ANNA BANTI, Le monache cantano, 15

ANNO V - N. 23 - 5 GIUGNO 1943 - XXI

Direzione e Amminis, · Roma · Città Universitaria · Tel. 490-832 PUBBL, ICITÀ Milano · Via Crocifisso, 12 · Tel. 16,360

ABBONAMENTI

Italia e Colonie: annuale L. 70 semestrale L. 35 trimestrale L. 20 Estero: annuale . . L. 130 semestrale L. 70 trimestrale L. 40

Fascicoli arretrati L. 2 cadauno

A risparmio di maggiori spese di vaglia versare l'importo degli abbonamenti o delle copie arretrote sul CONTO CORRENTE POSTALE 1 24910 TUMMINELLI EDITORE - ROMA - Cintà Universitaria

Non spedire a parte una lettera o una cartolina con le indicazioni relative al versamento quando tali indicazioni possono essere contenute nello spazio riservato alla causale del versamento nel Bollettino di CC Postole. Esce ogni sabato in tutta Italia e costa lire 1,50

I manoscritti anche se non pubblicati non si restituiscono

TUMMINELLI EDITORE - ROMA

a cura di EMILIO CECCHI

ACCADEMICO D'ITALIA

La collezione "Quaderni d'arte" raccoglie una serie di monogra-fie su artisti italiani e stranieri, e su complessi d'opere d'arte (tarsie, vetrate, medaglie ecc.). Affidate a ottimi studiosi, superbamente illustrate; queste monografie non meno che gli storici e critici d'arte, sono tali da interessare i pittori, scultori, architetti, nonchè il nostro migliore artigianato ed ogni persona colta.

Ciascun "Quaderno" si compone di 24 dense pagine di testo e 56 tavole in rotocalco. Ogni "Quaderno" con fodera e rivestimento in cellofane

LIRE QUARANTA

### "QUADERNI" PUBBLICATI IN PRECEDENZA:

1. RODOLFO PALLUCCHINI . . . . . . . . . PIAZZETTA 2. EMILIO CECCIH . . . . . . . . . DONATELLO 3. FRANCESCO ARGANGELI . . . . . . . . . . . . . TARSIE 4. LUIGI BIAGI . . . . . . . . . LOTTO

### SONO USCITI:

5. ELENA TOESCA . . IL PONTORMO 6. VALERIO MARIANI . . . . . . . ARNOLFO DI CAMBIO 7. VIRGILIO GUZZI . . . ANTONIO MANCINI 8. GEZA DE FRANCOVICII . SCULTURA MEDIEVALE IN LEGNO

Seguiranno: Roberto Salvini: Cimabue; Giulia Sinibaldi: Verocchio; Arnaldo Ferri: Bramante; Sergio Ortolani: Tintoretto; Ce-sare Brandi: Tavolette di Biccherna; Filippo Rossi: Meda-glie del Rinascimento; Mary Pittaluga: Paolo Uccello ecc. ecc.

TUMMINELLI – EDITORE VIALE UNIVERSITÀ, 38 - ROMA - CITTÀ UNIVERSITARIA

I volumi vengono spediti franchi di porto in Italia versando l'importo sul c/c. postale  $\,1/24.910\,$ 

## ummine



Fuoco di sbarramento di nostre artiglierie contraeree nel corso di una incursione aerea nemica (R. G. Luce).

# NUOVE CAPITOLAZIONI BRITANNICHE

Ad epilogo dei colloqui svoltisi a Washington fra Roosevelt e Churchill, è stato divulgato un comunicato ufficiale così testualmente concepito: «La recente conferenza degli Stati Maggiori comuni riuniti a Washington è terminata con una intesa completa in ciò che concerne le operazioni future, su tutti i teatri della guerra».

Mai come questa volta il testo del comunicato ufficiale ha avuto tanto bisogno di essere interpretato col più largo beneficio di inventario.

Tutte le informazioni infatti che giungono da Washington ai paesi neutrali assicurano che l'intesa completa non è stata raggiunta se non attraverso la dedizione più assoluta dei propositi britannici ai piani statunitensi. L'Inghilterra ha dovuto cedere e far sua la tesi americana che gli alleati debbono con maggiore efficacia intraprendere operazioni nel Pacifico. La stampa americana aveva già per conto suo sostenuto sempre che il più grande sforzo, gli alleati dovevano compierlo nell'Asia orientale, dove la situazione, in virtù dei successi giapponesi contro le truppe di Wavell e contro le armate cinesi, era giudicata come assai precaria. Le attuali vittorie nipponiche sul Fiume Azzurro non hanno fatto altro che confermare e aggravare tale precarietà. Gli inglesi dal canto loro avevano sempre affermato che bisognava anzitutto aprire un secondo fronLA CONFERENZA DI WASHINGTON — LE PRETESE DI ROOSEVELT — DAL COMINTERN AL PROFINTERN - I LABURISTI IN ALLARME - "IFINIS POLONIAE" L'INSAZIABILE IMPERIALISMO DEGLI STATI UNITI — ECCO LA CHIESA AN-GLICANA — LE VOLGARITÀ DI CHURCHILL

te in Europa, dato che secondo il giudizio degli esperti militari britannici gli alleati non potevano assolutamente permettersi di concurre due offensive nello stesso tempo.

Ancora una voita Churchiil ha dovuto capitolare di fronte a Roosevelt, L'Inghilterra dovrà seguire l'America nel suo impegnarsi a iondo nel Pacifico. Le crepe fra le due plutocrazie alleate e rivali traspaiono palesemente in un commento dell'« Economist » di Londra il quale scrive che « chi dovesse credere che la grande alleanza sia effettivamente una realtà di fatto si ingannerebbe a partito ». La vita politica degli alleati - la rivista di Londra lo riconosce senza sottintesi - si svoige sempre su uno sfondo di sfiducia e di tendenziale divergenza.

Non è detto che le manovre subdole e complesse del terzo alleato, il dittatore sornione di Mosca, siano per spianare le scambievoli rivalità e i rinascenti imbarazzi. Che aderendo ai desideri espressi dagli alleati anglo-americani Stalin abbia sciolto formalmente il Comintern, non ha significato affatto che egli abbia rinunciato al programma bolsecvico della rivoluzione mondiale. All'indomani di tale scioglimento. Mosea ha comunicato che il posto del Comintern verrà praticamente assunto dal Profintern, cioè da una specie di internazionale sindacale agli ordini di Mosca, con gli stessi metodi e gli stessi fini della Terza Internazionale. Ed ecco di nuovo profilarsi all'orizzonte le preoccupazioni dei laburisti britannici. ansiosi di conoscere le vere intenzioni di Mosca. Si annuncia infatti che il Segretario Generale del Congresso dei Sindacati operai britannici, Sir Walter Citrine, si rechera in Russia, per conferire con i compagni moscoviti e per sondare le vere finalità di Mosca attraverso questa sostituzione del « Profintern » al

Tornati a chiedere di essere annessi in blocco al partito comunista, i comunisti britannici continuano a trovare ripulse energiche e ostracismi intransigenti.

Il laburista Daily Herate h scritto teste: (26/5). Opp quan è accaduto non c'è nessuna rag ne per cui il partito comun debba sopravviore in Inghilt a meno che esso non si ripre di continuare, per proprio ce attività dell'ex Cominterr viene fatto in realtà di pe servando la strana condotta dei comunisti. Non c'è dubbio che il Partito comunista, una volta entrato a far parte di quello laburista, svolgerebbe la sua vecchia propaganda e tenterebbe, sotto i falsi panni del a fratellanza, di tirare i laburisti dalla propria parte. Non si dimentichi che se il Comintern è stato sciolto per la decisione di un uomo, esso può altrettanto facilmente, in qualsiasi momento, essere ricostituito nella-st

Non mrileyare tannici za alle so i c politz pitol la j que sv

alleati che si sono dissanguati per loro.

Si annuncia che il Governatore inglese delle Isole Bermude, Visconte Knollys, ha cessato dalla sua carica, ed è stato in cambio nominato Presidente per la Società dei trasporti aerei inglesi. Egli è deceduto da qualsiasi funzione, dal momento che le 360 isole dell'arcipelago, già date in affitto per 99 anni agli Stati Uniti in pagamento di quei cento sacciatorpediniere malandati che erano stati ceduti all'Inghilterra, sono passati senz'altro in proprietà nordamericana.

E questo è nulla. Quel che possa essere nel suo piano integrale il proposito di predominio mondiale da parte degli Stati Uniti, noi lo possiamo bene arguire da un articolo della rivista settimanale americana News Veek, in cui sono messi i punti sugli i sulle basi cella pace americana.

L'articolo pare ispirato dagli ambienti militari di Washington e merita quindi una certa considerazione. Il mappamondo che accompagna l'articolo è straordinariamente istruttivo. Vi sono disegnate zone di sicurezza americane: la zona del Pacifico, quella dell'Atiantico, quella europea ed asiatica.

Poichè, a detta dell'articolista, la

cintura del Pacifico è da considerarsi come la più importante per gli Stati Uniti, lo scrittore vi traccia

le basi da garantire alla cosiddetta sicurezza americana: la linea dovrebbe andare dalla California a Nagasak, passando per Pearl Harbour, le isole Marshall, Guam, Formosa, le isole Palau, Singapore, Hong Kong e Sciangai, dovrebbero reppresentare le posizioni protettive contro il continente asiatico. Nel sud-ovest del Pacifico le nuove Ebridi, la nuova Caledonia, Guadalcanar dovrebbero assolvere la medesima funzione che le Isole Aleutine dovrebbero esercitare a nord. Per la sicurezza nell'Atlantico, basi americane dovrebbero essere create sul-

nidad, Natal e Dakar al sud. Nella zona europea asiatica l'imperialismo di Washington costituirebbe il suo fronte protettivo su una linea segnata da Gibilterra, Biserta, Creta, Alessandria, Aden, Ceylon. Scusate se è poco! I cugini al di qua dell'Atlantico, attualmente al-

leati, sono più che esaurientemente serviti.

E pensare che l'Inghilterra si sbraccia per avallare tutto quello che viene operate. Dio sa con quale rispetto delle leggi umanitarie, dalla tracotante barbarie nordamericana.

L'organo ufficiale della Chiesa anglicana ha pubblicato testè (28/5) una dichiarazione, che ha veramente dell'inverosimile, su quei bombardamenti delle popolazioni civili, in cui gli aviatori americani si sono rivelati cinicamente e ferocemente impudenti.

« Vorremmo vedere - dice non senza untuosità il manifesto ufficiale della Chiesa d'oltre Manica l'abolizione totale dei bombardale coste africane, onde tenere in menti aerei, ma ci rendiamo conto soggezione l'Europa. Le linee strate che questa aspirazione non è reagiche importanti in questa zona dolistica. Fraintende l'atteggiamento vrebbero essere Terranova, Groendei cristiani chi sostiene che i cilandia, l'Islanda, Dronthelm in Norvili non devono essere uccisi, ma vegia, a nord, dalle Bermude alle approva e tellera l'uccisione dei sol-Azzorre a Gibilterra al centro, Tridati. Se la guerra è anticristiana e lo è certamente - non è perchè uccide i civili, ma perchè uccide esseri umani, sia che portino uniformi o no. Se il mondo persiste nella guerra, siano ugualmente distribuiti i lutti e le conseguenze della guerra. Non possiamo condividere l'oninione che il bombardamento aereo delle città debba cessare sol perchè fa vittime fra i non combattenti. La morte di 4 mila tedeschi (uomini, donne e bambini) è una cosa spaventosa, ma è pure una cosa spaventosa la morte di giovani soldati tedeschi in Russia e nell'Africa del Nord. Dal punto di vista morale, non esiste differenza fra questi due fatti, oppure pochissima. Se le Nazioni sono ricorse alla guerra, è inevitabile che la conducano con tutti i mezzi tecnici, e questo implica, oggi, l'uguaglianza del rischio del civile e del soldato ».

Questa volta veramente le autorità ufficiali della chiesa anglicana hanno oltrepassato il limite della convenienza umana e sociale. Se c'è cosa acquisita al senso progressivo di umanità nella condotta della guerra, è la distinzione netta e inderogabile fra combattenti e non combattenti Non possono essere valutati alla stessa stregua, non possono essere sottoposti al medesimo indiscriminato trattamento. Chi ha l'arma nelle sue mani riveste per questo stesso fatto automaticamente una figura morale e giuridica radicalmente diversa dall'inerme, che nello spiegamento uraganico del conflitto assolve le sue pacifiche funzioni di cittadino. E' cosa consacrata da secoli di civiltà il dovere del rispetto alla vita delle donne e dei fanciulli, lontani dal fronte, de ve si spiega la lotta armata. L'avere cinicamente voluto eliminare questo divario, per lasciar mano libera ai gangsters dell'aria, è crimine che non sarà più cancellato dal bilancio passivo con cui la Chiesa anglicana si presenterà domani al verdetto della storia.

Ma e'è ancora oltre Manica una qualsiasi sensibilità ai verdetti dell'umanità e della storia? Siamo indotti a domandarcelo, anche dalla grossolana insipienza con cui Churchill, interpellato a Washington da un giornalista svedese, si è espresso sul nostro paese.

Alludendo all'Italia Churchill, con impertinenza di pessimo gusto, si sarebbe espresso così: « Potete esser sicuri che lavoreremo questo asino da davanti e da di dietro, ossia con una carota e con un bastone ».

Non occorre scendere ad un livello così basso di polemica, che non ha nulla più della dignità e della correttezza dei rapporti fra popoli, anche in tempo di guerra.

Ma non possiamo fare a meno, rimanendo sul piano comparativo scelto dal Primo Ministro britannico, di ricordare che sotto i colpi del bastone l'asino tira più forti e pericolosi i suoi calci e che, in pari tempo, di lusinghe, di mentite promesse, di imboscate di vaghe parole, elegantemente simboleggiate dalla carota, l'Italia non sa che farsene.

Paziente e silenzioso si, il popolo italiano lo è. Tutta la sua storia è stata una dura sopportazione delle altrui angherie, degli altrui vilipendi, delle altrui sopraffazioni.

Oggi il destino è cambiato. La sua pazienza, la sua proverbiale frugalità, la sua silenziosa e raccolta passione, l'Italia le ha tutte concentrate in questo sforzo erculeo di affrancamento e di resurrezione, da cui non lo storneranno nè i suasivi infingimenti nè le truculente minacce.

Col motore destre in flamme un bombardiere americano precipita mentre il pilota si lancia col paracadute (R. G. Luce).

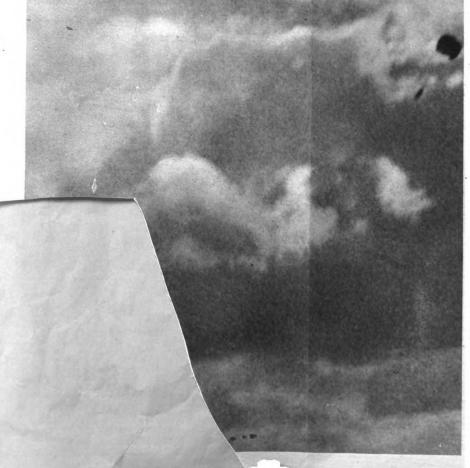

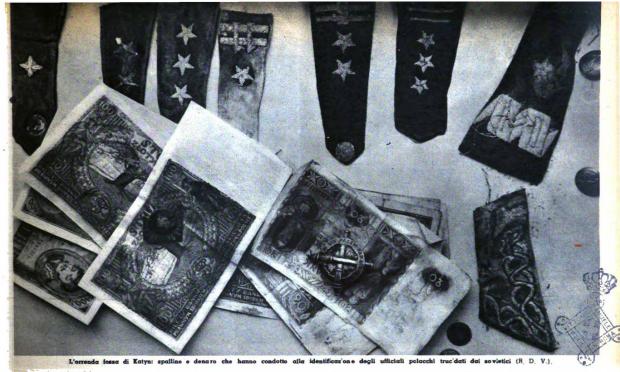

Durante i cinque anni che l'Unione Sovietica restò membro della Società delle Nazioni, fino alla sua espulsione del 1939, avvennero alcuni fatti interessanti. Primo, tra tutti, la conclusione di quel Trattato di mutua assistenza con la Francia, stipulato il 2 maggio 1935 e che faceva parte della famosa rete di « sicurezza », inventata a Parigi. I fatti si sono incaricati di dimostrare come tutta quella faticosa orditura, che era sembrata il capolavoro diplomatico di un'intera generazione, si sia poi frantumata sotto i colpi di maglio del Reich.

Con quel Trattato, la Russia dei Sovieti si occidentalizzava; per la prima volta il solco della politica imperiale era ripreso e la muraglia che circondava lo Stato sembrava disposta a lasciare aperta una breccia. Già dalla sua inserzione nell'areopago ginevrino, Stalin aveva dato segni d'un mutamento d'in-dirizzo. Ciò che al comunismo ortodosso sarebbe sembrato inverosimile, a lui appariva possibile ed attuabile: la collaborazione con le Nazioni capitaliste. Bisognava però scegliere: o la scelta cadeva, appunto, sulla Francia democratica, allorchè si trattava di stringere più forti legami. Questo avveniva, soprattutto, perchè i Sovie-ti ritenevano quel paese più adatto a ricevere l'abbraccio mortale: e la riprova di tutto questo s'è clamorosamente avuta durante la guerra. quando sono risultati ben chiari gli effetti della tolleranza verso il bolscevismo, dovuti all'esistenza dei legami diplomatici: lo sfaldamento progressivo dele forze armate francesi e, in definitiva, il crollo della Nazione.

La logica dei fatti è più lorte di qualsiasi altra logica. Così recentemelte, s'è espresso Giuseppe Stalin, in un discorso tenuto per il venticinquesimo anniversario della rivoluziono bolsecvica Cioò a dire FRONTI INTERNI

### LOGICA DELLA STORIA

che il contingente ha avuto sempre ragione in lui sugli schemi dogmatici, anche a costo di scontentare i fedeli al verbo comunista ed alla sua rigida intransigenza antiborghese ed anticapitalista. Doveva proprio toccare a Stalin la più assurda delle combinazioni: doversi, cioè associare agli Stati più nettamente capitalisti ed essere obligato, per amor degli aiuti materiali, a soffocare ed a mettere in soffitta i prinaipi ideali del Partito che lo ha spinto al potere.

Questa considerazione sorge evidente a chi ha considerato l'ultimo gesto staliniano: lo scioglimento del Comintern, attuato su evidente pressione americana allo scopo di dare una soddisfazione alle inquieto democrazie. Che cosa vi può escre di vero e di duraturo in tale improvvisa risoluzione; è cioè essa il portato di un progressivo orientamento verso un ordine democratico di vita o rappresenta un semplice espediente al cloroformio per addormentare ogni resistenza alla collaborazione?

L'esame dei fatti ci dimostra la probabilità assoluta della seconda ipotesi. Al tentativo di riaccostamento all'Occidente segui in Russia la più spietata delle «epura zioni ». Stalin, con metodo tutt'affatto bolscevico, si liberò dei suoi nemici. Non solo; ma cominciò l'esodo vero e proprio degli stranieri dal territorio sovietico. In realtà, nessuna volontà costruttiva animava Stalin. Il' peso della forza sovietica veniva gettato sulla bilancia diplomatica solo per ottenere dei passaporti agli agenti del Comintern e per sfaldare, progressi-

vamente, le resistenze degli Stati capitalisti. Ma nessuna distinzione era possibile tra l'uno e l'altro di questi Stati: tutti rientravano sotto il comune denominatore di nemici del proletariato. Se è vero che è ben difficile alle demograzie d'Inghilterra e di America di fare accettare ai propri fedeli un programma di intesa con i Sovieti è altrettanto difficile a questi di far digerire al comunismo ortodosso l'alleanza capitalista. Soltanto che ha detto Stalin - una comune minaccia impone la necessità di una azione comune. E' su questo piano e soltanto su questo, che va vagliato l'odierno orientamento dei bolscevichi e sopratutto il clamoroso gesto di scioglimento del Comin-

Ben singulare è l'accoglienza che a questo movimento è stata riservata nei paesi anglo-sassoni. Ascoltiamo, per esempio, ciò che ci dice la rivista nordamericana *The Nation*:

Idealmente, la collaborazione tra il mondo comunista ed il mondo democratico potrebbe condurre ad un sautane scambio di esperienze. I comunisti già ammettono che il mondo capitalista non è così privo di giustizia e così comple-tamente indegno di fiducia come il loro dogma li aveva indotti a credere. Potremmo arrivare a conclusioni similari. Abbiamo, in complesso, più libertà e meno gugaglianza della Russia. La Russia ha minore libertà e maggiore magarlianza.

Fin qui, c'è molto semplicismo, tipicamento americano, e molta buona volontà. Ma la differenza ritorna subito, quando l'autore, R. Niebuhr, si ricorda che il Partito comunista è il simbolo e lo strumento dell'imperialismo spirituale

della Russia anzi delle ambizioni mondiali di un movimento politico che ha la Russia per base e che manifestamente desidera ancora una rivoluzione mondiale. Contro tutto questo, non c'è che una dichiarazione di Stalin, secondo la quale egli sarebbe dominato dall'istinto e dalla responsabilità dell'uomo di Stato. Vi è, quindi, da una parte un Capo che mostra una transigenza non ideale ma pratica e contingente, dall'altra un Partito recisamente avverso ad ogni collaborazione e che non rinunzia alle impostazioni programmatiche da cui ha avute origine.

Stalin contro il comunismo o malgrado il comunismo? Il movimento dei bolscevichi, se anche ha avuto i suoi santoni ed il suo fondatore, riposa su fondamenti dottrinari a base larghissima. La tendenza staliniana, quindi, se anche fosse veritiera, non rappresenterebbe che una sezione del pensiero e della prassi comunista. E' vero che la politica è l'arte del contingente, soprattutto, ma è anche assodato che sarebbe impossibile per le democrazie di attuare qualsiasi forma associativa o collaborativa con il bolscevismo chiudendogli poi brutalmente le porte in faccia, per paura di restarne contaminati. Il pro-gramma del salutare scambio di esperienze è utopico. Se la logica della storia ha imposto a Stalin di mostrare un volto meno crudele. nulla può lasciare a tuttoggi supporre che il bolscevismo abbia mutato d'animo. Resta l'ipotesi del compromesso. Questo compromesso col programma totalitario sovietico non può che avere il valore d'una parentesi e durare lo spazio di una battaglia.

RENATO CANIGLIA

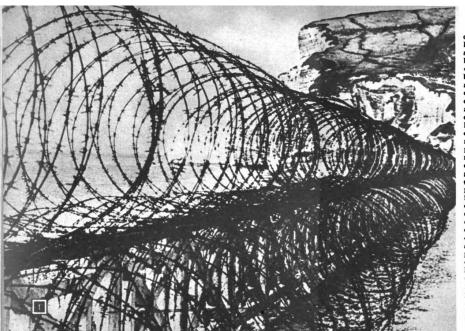

# VERSO UNA NUOVA FASE DELLA GUERRA



LA SITUAZIONE NEL SETTORE ME-DITERRANEO — BOMBARDAMENTI AEREI ED AFFONDAMENTI — AZIONI LOCALI E PREPARATIVI SUL FRONTE RUSSO — NELL'ORIENTE ASIATICO

La guerra nello scacchiere mediterraneo ha assunto necessariamenta nuovi caratteri; in attesa della tante volte annunciata invasione del continente-europeo, la nuova fase si limita, forzatamente, alle azioni contrapposte dell'arma aerea e subacquea.

Aliquote dell'aviazione italiana tedesca seguitano a battere, in azioni diurne e notturne, i porti e le basi marittime ed aeree dalle quali dovrebbero muovero le offese angloamericane contro il nostro territorio; contemporaneamente, i bombardieri e gli aerosiluranti dell'Asse continuano a portare brillanti attacchi contro i traffici avversari nel canale di Sicilia e lungo le coste africane. Le operazioni condotte con la perizia e l'audacia che sono proprie degli equipaggi italiani e tedeschi sono state coronate da notevoli successi; in poco più di una settimana sono stati colpiti circa una ventina di mercantili nemici, otto dei quali colati a pieco, e tre navi da guerra sono state, del pari, gravemente danneggiate. Tra le unità mercantili nemiche colpite figurano quattro petroliere, tre delle quali sono stato affondate.

Un compenso alla preoccupante situazione che ne deriva il nemico crede di trovare nei bombardamenti aerei, senza discriminazione alcuna di obiettivi, sulle nostre città della Sicilia e dell'Italia meridionale. Ma questo comportamento dell'aviaziono avversaria altro scopo non raggiunge che quello di indurire, più che mai, gli animi alla lotta ed alla resistenza.

Da parte nemica stessa, anzi, qualche voce si è levata a riconoscere l'effetto negativo di questa barbarie angloamericana. « E' molto discutibile - ha ammonito, ad esempio, il Times > - che, da soli, tali bonibardamenti possano esser sufficienti a farci vincere la guerra. ». Il grande giornale inglese, quindi, ammette che occorre, per vincere, ricorrere ad altri mezzi. Ma quali?... « Il principale di questi mezzi — soggiunge lo stesso « Times » — consiste nella entrata delle truppe britanniche e nordamericane nel continente europeo ». Ma per l'attacco all'Europa non basterebbe neppure una grande operazione di sbarco, bensì un seguito di grandi operazioni che vincolerebbero una massa di navi superiore anche a quella che è stata impiegata per le operazioni in Africa e che è stata, come è noto, tanto duramente falcidiata. A parte poi, questa difficoltà relativa ai mezzi da impiegare, i nemici dovrebbero esser sicuri di non avere da temere sorprese in altri teatri di guerra, per il tempo necessario ad ottenere effetti risolutivi in Europa, mentre l'interdipendenza fra i vari teatri di guerra determinerebbe, come ha finora determinato (si ricordi l'impossibilità, a causa dell'azione in Africa, di sostenere conveniente-mente i Russi, i Cinesi e le forze di Wavell in Birmania) gravissimi ed ardui problemi politici e strategici.

Vedremo come Londra e Washington, pur dopo i recenti colloqui della «Casa Bianca», potranno e sapranno risolverli.



Il quadro operativo sul fronteeuropeo orientale non esorbita ancora dalle azioni locali che hanuolo scopo essenziale o di procedere a rettifiche delle lineo oppure di procurarsi dati informativi sulle intenzioni e sui movimenti dell'avversario.

Il settore ove l'attività combattiva si mantiene più viva, è sempre quello della testa di ponte del Kuban. Ad una azionè compiuta il giorno 25 da reparti di « stosstruppen », i quali avevano fatto irruzione nelle linee russe del lato nordorientale della testa di ponte distruggendo apprestamenti fortificati ed impadronendosi di considerevoli quantitativi di armi, i Sovietici hanno reagito, dal giorno 27, con un violentissimo e nutrito attacco contro il settore centrale della testa di

ponte; attacco che si è venuto man mano estendendo, fino ad abbinarsi con un tentativo avvolgente nella parte settentrionale dell'arco difensivo, e più precisamente nella zona lagunare.

I comandi bolscevichi non hanno esitato a gettare nella lotta forze sempre più ingenti, tanto che si calcola siano state impiegate in questo nuovo tentativo di espugnazione dell'ormai famosa testa di ponte non meno di 18 divisioni, 3 brigate corazzate e 200 aeroplani.

Pure, anche questa nuova valanga di nomini e di acciaio, così accanitamente lanciata contro le posizioni difensive tedesche, nulla ha potuto contro la salda resistenza germanica, ed anch'essa si è infranta come

le precedenti.

Non ostante, però, tali gravissime perdite, sembra che i Russi vadano addensando ancora truppe e mezzi dietro le linee del Kuban, intendendo il loro Comando stroncare, ad ogni costo, la difesa tedesco-romena in quel settore e pronunciare una diretta minaccia contro lo stretto di Kerch e la Crimea orientale.

Le forze tedesco-romene, d'altra parte, hanno avuto tempo di attrezzarsi convenientemento per sostenere gli eventuali nuovi attacchi avversari, per quanto poderosi essi possano essere, e sono dotate di grandi forze aeree, di potenti artiglierie, di carri armati.

Anche se il nemico avesse dei veri e propri progetti offensivi, è da pensare anzitutto che esso urterebbe contro un formidabile schieramento di nuove, numerose



nnità tedesche, dotate di un materiale bellico ultra moderno, e poi che, in base alle esperienze del passato, i Russi si troverebbero in una condizione di inferiorità, essendo, ormai, dimostrato che le battaglie del periodo estivo, a differenza di quelle del periodo invernale, presentano condizioni in massima sfavorevoli per i Sovietici.

Nell'Oriente Asiatico, mentre gli Inglesi continuano a subire le conseguenze della grave sconfitta subita al confine indo-birmano, tanto che essi sono stati costretti a cedere l'aeroporto di Cox's Bazar ed a sgombrare l'importante centro di Chittagong, nel golfo del Bengala, i giapponesi continuano a sviluppare in pieno loro favore l'offensiva nella Cina centrale, precedendo con grande decisione nella vallata del Fiume Azzurro. L'avanzata nipponica si svolge su tre colonne principali, da oriente verso occidente: quella settentrionaie dopo che altri reparti avevano conquistato Chang Yang, sede del Quartier Generale nemico ed eliminato ogni pericolo sul fianco sinistro, ha varcato il Fiume Azzurro ed avanza lungo la sponda meridionale di esso; la colonna centrale, che è quella che ha espugnato Chang Yang, ha superato anche essa il fiume e procede verso occidente; l'ala meridionale dello schieramento, invece, ha passato, per ultima il fiume, conquistando anch'essa un importante centro, Yuyang Chang, e completa il movimento avvolgente su Chung King. Se i Giapponesi riusciranno an-

cora a procedere verso ovest, essi potranno isolare sempre di più la capitale di Chang Kai Scek. Si av vicina quindi, il momento in cui questi avrà assoluto bisogno di aiuti diretti, onde gli alleati anglosassoni dovranno risolversi o ad impegnarsi a fondo in Oriente oppure a disinteressarsi della sorte della Cina, che finora si è dissanguata per la causa dei paesi occidentali.

Si-vedrà nelle prossime settimane come Londra e Washington avran-no risolto il difficile problema.

Nell'isola di Attu, del gruppo delle Aleutine, il presidio giapponese ha cessato di opporre all'invasore americano una resistenza che è stata portata fino alle estreme conseguenze. I superstiti di un ultimo attacco avendo esaurito le mu

nizioni e gli altri mezzi di resistenza hanno preferito uccidersi anzichè darsi prigionieri.

ATOS









Dato l'andamento della guerra conviene ancora domandarsi se e a che cosa giovino le grandi corazzate; e se cioè le grandi navi non abbiano per caso fatto il loro tempo.

Ed ecco che in primo luogo va osservato come per loro natura, le unità maggiori non potrebbero in alcun caso sviluppare una attività in qualche modo comparabile a quella degli aerei, dei sommergibili, delle piecole siluranti di superficie, delle sottili navi-scorta. Lo vieta la loro mole, che impone particolari accorgimenti e limitazioni di impiego e una ovvia proporzione fra gli scopi da raggiungere e i mezzi impiegati per conseguirli; lo vieta il limitato numero delle corazzate, nei confronti dei mezzi leggeri e insidiosi.

Va poi aggiunto subito che, in realtà, le corazzate non sono state davvero inoperoso neppure nel corso di questo conflitto. E' vero se mai il contrario. Ma l'attività delle corazzate è stata talvolta taciuta più di ogni altra, perchè la consistenza, la dislocazione i movimenti delle forze da battaglia delle varie

marine belligeranti, il loro reale stato di efficienza, le perdite e i danni delle singole unità costituivano e costituiscono un elemento fondamentale della situazione strategica nei vari scacchieri di operazioni e quindi un argomento di speciale segretezza.

Nessun movimento di forze navali per esempio ha avuto il grado di segretezza delle uscite di corazzate germaniche in Oceano Atlantico alla enecia di convogli anglosassoni. Nessuna notizia aveva una più vitale e concreta importanza per decidere la condotta delle operazioni successive, delle vere perdite subite dalla flotta degli Stati Uniti a Pearl Harbour. La composizione della flotta corazzata che l'impero britannico ha ricostituito in Oceano Indiano può essere fondamentale ai fini delle decisioni nipponiche sulle operazioni da compiere in questo oceano, sulla libertà di movimenti dei suoi reparti, sulla probabilità di riuscita di nuove imprese e così via.

Si ha dunque una prima abbenchè indiretta dimostrazione della importanza che tutte le Marine, anzi tutte le Potenze belligeranti han-



AZZATA

re dei simulacri di incrociatori da battaglia mentre quelli « veri » compivano una missione lontana.

Naturalmente niente vieta di pensare che mezzi e metodi dello stesso genere siano stati largamente impiegati anche nella guerra attuale, nella quale si presenta anche la necessità di eludere la esplorazione aerea.

Un'altra dimostrazione, anch'essa indiretta ma non meno convincente dell'alta considerazione nella quale sono rimaste le corazzate presso tutte le Potenze belligeranti si ha nello stesso accanimento col quale in tutti i mari e in tutte le fasi della guerra e con tutti i mezzi e con tutti i metodi di lotta si è cercato di colpirle, metterle fuori combattimento, affondarle, in navigazione o in porto. Se davvero le corazzate non contassero più, di fronte a tanti mezzi nuovi di guerra, perchè accanirsi tanto per colpirle, perchè vantarsi tanto di averle distrutte o danneggiate, perchè annettere fanto valore ai successi riportati « contro le corazzate? ».

Si dere insomma riconoscere che quegli stessi mezzi minori di lotta i quali si propongono come risultato massimo, come più ambito trofeo di mettere a segno un siluro o una bomba su una corazzata nemica, ne riconoscono implicitamente il capitale valore nella guerra moderna.

Per concludere la dimostrazione indiretta osserveremo infine che questa guerra non più breve (e nella quale quindi le opinioni del tempo di pace hanno ormai fatto luogo alle persuasioni attinte dalla nuova esperienza della guerra) non ha visto interrompere o ritardare le costruzioni di corazzate e tanto meno rinunciare ad esse, ma ha visto continuare lo sviluppo dei program-

rario. Con questa forma di impiego la Marina del Reich è incorsa in perdite, ma ha colto anche importanti successi. Per questa via la Germania avrebbe reciso le comunicazioni marittime della Gran Bretatagna se non fossero esistite le corazzate inglesi. Infattı, nel com-battere direttamente o indiretta-mente questa forma di guerra al traffico, l'Ammiragliato inglese ha dovuto sopra tutto « contrapporre le corazzate alle corazzate »; si è trattato per esempio di contrapposizione diretta nell'epopea della Bismarck e di azione indiretta in tutta la protezione dei convogli, assicurata aggregando una o più corazzate alle forze di scorta.

Nell'impresa di Norvegia le corazzate germaniche hanno assolto a loro volta una importantissima funzione protettiva delle forze leggere incaricate dei trasporti di truppe e delle occupazioni di capisaldi costieri.

Nella guerra Mediterranea la funzione delle corazzate si è manifestata talvolta in forma di contrapposizione e di equilibrio tale altra in forma di prevalenza esercitata ora dall'una ora dall'altra flotta, soprattutto gravitando sul bacino contese da questa o da quella base navale.

Nella grande guerra del Pacifico, poi la funzione dominante delle corazzate acquista una speciale evidenza. E' proprio la preponderanza
acquistata dalla flotta nipponica in
materia di corazzate la premessa di
tutte le vittorie e le conquiste giapponesi nella immensa area compresa fra l'Indocina e l'Australia, il
Pacifico e l'Indiano. Con le due
grandi imprese di Pearl Harbour e
delle acque malesi i nipponici no
intaccano nè le forze terrestri, nè

pitolazione della Francia, l'Inghilterra si è trovata improvvisamente sola e senza esercito di fronte a un avversario che disponeva del più potente esercito, di una formidabile aviazione e che era superiore perfino in materia di mezzi subacquei. La superiorità britannica era limitata alle navi di superficie. Questo fu dunque l'unico fattore di resistenza, fu l'unico fattore di permise all'Inghilterra di salvarsi dall'invasione e di sopravvivere ad uno dei momenti più tragici — il più tragico forse — di tutta la sua storia.

L'esperienza parla dunque. Non ci

possono essere dubbi sulla importanza che conservano le corazzate nella guerra moderna. Le contrarie apparenze si spiegano perfettamente riflettendo che le corazzate non hanno sempre bisogno di prendere il mare e di combattere per esercitare la loro influenza sulle vicende della guerra, Talvolta, specialmente rispetto ai bacini nei quali sono preponderanti o che dominano dalla loro base, esse influiscono profondamente sulle operazioni con la loro sola presenza; ad esse, più che ad ogni altro mezzo di guerra corrisponde questa speciale attitudine ad agire « potenzialmente ». Ma naturalmente esse costituiscono la parte di un tutto e come una potenza navale senza corazzate è - oggi come nell'altra guerra — un organismo privo di colonna vertebrale, così le corazzate ben difficilmente possono essere sfruttate in tutta la loro potenza senza il complesso armonico di tutti gli altri mezzi di guerra aerei e navali con i quali costituiscono in certo modo un unico schieramento in profondità di caratteristiche offensive e difensive ad nn tempo.

GIUSEPPE CAPUTI



no continuato ad annettere non solo all'opera e alla efficienza, ma alla stessa distribuzione delle corazzate fra le varie basi.

Per nascondere all'avversario la reale consistenza della sua flotta di corazzate e della distribuzione geografica > delle singole unità, l'Inghiterra giunse al punto, nella passata guerra, di mettere in quarantena un grande piroscafo da passeggeri con tutte le migliaia di persone che aveva a bordo solo perchè era stato involontario testimone dell'affondamento dell'Audacious per urto contro mine e di costrui-

mi costruttivi intrapresi prima dello scoppio delle ostilità. Ora è evidente che nessun paese, neppure il più rieco del mondo, si permetterebbe il lusso di continuare a costruire delle corazzate se non avesse la ferma persuasione del loro altissimo valore bellico.

Tutte questé sono, come abbiamo osservato, considerazioni indirette. Ma, si è detto, le corazzate hanno preso una parte attiva importantissima alle operazioni navali. La Germania ha lanciato le sue unità sugli oceani ik un impiego audacissimo, talvolta addirittura teme-

quelle aeree nè le forze navalt sottilli degli avversari, ma întaccano precisamente la consistenza delle loro ilotte corazzate. D'altra parte è stato precisamente le spostamento di nuove forze corazzate inglesi e nord-americane verso il Pacifico occidentale e l'Oceano Indiano che ha posto un freno alla marcia della flotta nipponica a le ha impedito di dilagare nei due oceani oltre i

lontani confini già raggiunti. Ma la prova più eloquente della importanza delle corazzate è stata indubbiamente fornita dalla flotta inglese nel 1940. Allora dopo la caAGONIE DI NAVI: 1) Carice di metericile bellico un trasporte luglase si 
inchiesa sotte gli cochi dell'equipoggio dell'unità da guerra tedesca che 
a la provocato l'affondamento — 2)
Quasi volesse raggiungere con le poppa il cielo le nave cisterna di 5.000 
tonnellate "New Jersey" si sprotonda 
invece di prua nell'abisso — 3) Ridotta 
al riforme carcassa un'altra navvotetrana s'immerge invece lentamente — 
4) Ed ecco che la grazia della perisia 
dei tecnici navuli italiani alcune unità 
framesi autorifondata nel porto di Tolene sono riportate a galla per recuperarise "il preziono materiale, (Foto 
R. D. V.)



giati pronti a difendere la loro terra, la terra dei loro antenati, ricea di tanta storia eroica, culla della più antica civiltà. Il nemico dovrebbe invece muoversi attraverso linee marittime che sarebbero continuamente insidiate dai sommergibili e dall'aviazione dell'Asse.

La nuova fase della guerra del Mediterranco è incominciata con i tombardamenti aerej contro le navi, i porti e gli ammassamenti dello trappe avversarie. Già molte navi nemiche sono state silurate e molti apparecchi abbattuti, e il ritmo di queste perdite accenna ad aumentare. L'aviazione ha naturalmente il primo raolo, mentre i mezzi navali e terrestri attendono di giocare un ruolo non meno importante e decisivo.

Con la conquista dell'altra sponda gli angloamericani credono di potersi riaprire la via del Mediterraneo. Ma la rotta che essi dovranno difendere è lunga e insidiosa, occorrono molte ore per percorrerla, e in quelle ore l'offesa dell'Asse, anche se ostacolata, sarà decisa, forte, imspecialmente in quest'ultimo settore, che si possono definire soddisfacenti. I Capi e le armate di Ciang Kai
Seek si assottigliano continuamente
col passare in blocco a servire la
causa della Cina Nazionale, la quale accenna a costituire un nuovo temibile blocco destinato ad aumentare la potenza economico-militare
della sfera di comune prosperità
dell'Asia Orientale.

Intanto nell'interno delle Potenze facenti parte del Tripartito il lavoro di organizzazione procede disciplinato e con una consapevolezza de gna del massimo encomio. Vecchie e nuove forze vengono scoperte e razionalmente organizzate e impiegate, mentre la difesa di ogni settore si prepara a rintuzzare ogni velleità offensiva nemica.

Il nemico sa che il tempo non lavora in suo favore, perciò avrebbe progettato di affrettare l'offensiva contro l'Europa. Quali che siano le sue decisioni, l'offensiva contro l'Europa dovrebbe essere condotta con un corpo di spedizione numeroso ne gli effettivi e negli armamenti, da





placabile. Le perdite degli anglosassoni saramo, come sempre, numerose, poichè essi non conoscono il segreto della « strategia distruttiva dell'Asse; cioè quella strategia che, dopo averla impiegata così bene contro i convogli hemici di navi stracariche, ha esteso anche alle operazioni terrestri; quella strategia che da quattro anni ha aperto al nemico un'arteria dalla qualo sgorga abbondantemente e costantemento sangue.

Mentre gli augloamericani si preparano ad attaccare con queste prospettive l'Europa, i giapponesi difendono accanitamente le Aleutine e intensificano le operazioni contro l'Australia e la Cina, con risultati,

alimentarsi perciò ininterrottamente.

Fino ad ora non si è mai assistito all'invasione del territorio di una potenza belligerante, difesa e organizzata secondo l'arte della guerra moderna; ci si è limitati a sbarchi effettuati su regioni che offrivano scarsa resistenza e se l'offrivano costituivano soltanto degli avamposti. Di questi sbarchi se ne sono verificati parecchi: in Norvegia, in Grecia, in Africa Settentrionale, a Dieppe, nel Marocco, ad Algeri, a Creta; e poi quelli nella Malesia, nella Birmania e nell'Insulindia e nelle Salomone. Qualcuno non riuscì, come a Dieppe, qualche altro trovò nulla poca resistenza, come ad Algeri e nel Marocco, per altri invece la

resistenza fu formidabile, ma per la mancanza di una potenza economicomilitare di produzione, per coal dire, locale, venne superata. Non v'è dubbio, comunque, che per effettuarli sia stato necessario impiegare molte for ze ed una buona dose di ardimento e di maestria; ma una volta riusciti non fu cosa estremamente difficile mautenere le posizioni duramente conquistate.

Tutt'altra cosa sarebbe invece lo sbarco e l'invasione di un continente forte industrialmente ed economicamente, ricco di ferrovie e di strade, e di aeroporti dotati di una difesa decentralizzata e potente. Uno sbarco in queste condizioni produrrebbe all'avversario, perdite mai

viste e mai considerate e il conseguente fallimento dell'impresa.

### GIOVANNI TAROUINI

Un episodio sulla testa di ponte del Kubon: gli attaccanti boiscevichi sono stati uccisi diurante un corpo a corpo dinanal alle trinces tedesche — 2) Con forze preponderanti i russi avevano tentato in marzo di conquistare con movra avvolgente la città di Starcia Russa — 4) Si vede come il disgele cibbia livece immobilizzato i loro mes. si — 3) I granatieri tedeschi avunsano a d'apetto dei tiri nemici veme la tince sovietiche — 4) Dopo l'occupazione di una stur'one sovietica si procede al rastrellamento delle vetture — 5) Nella luce lunare la città di Starcia la restrellamento delle vetture — 5) Nella luce lunare la città di Starcia Russa a sud del Logo limen, appare spettrale con gli aspetti della sua teribile devastarsione (Foto R. D. V.)



# PERISCOPI CANNOCCHIALI PROIETTORI

Veder tutto, il più lontano possibile: ecco una necessità inderogabile della guerra moderna terrestre aerea e marittima. L'arte ottica del nostro secolo ha consentito di risolvero in modo molto soddisfacente questo fondamentale problema. Diamo qui un cenno sommario dei principali strumenti ottici impiegati dagli eserciti odierni.

Elemento prezioso e indispensabile per la guerra dei sottomarini, ed anche per l'efficace uso di alcune armi terrestri, è il periscopio. Sen-

za entrare in complicati particolari tecnici, si può avere un'idea del periscopio pensando allo specchietto che consente al conducente di vétture pubbliche e d'automobili di vedere ciò che avviene dietro. Il principio risale quindi al vecchio siste-

ma, già impiegato in alcune regioni nordiche da oltre un secolo, di disporre nell'interno delle case di uno specchio che permetta a chi sta dentro di vedere, senza esser visto, chi batte alla porta. Uno specchio solo consente naturalmente di vedere in una sola direzione; ma se si aggiunge un altro specchio mobile, che opportunamente manovrato rifletta in varie direzioni l'immagine raccolta dal primo, le possibilità di vedere tutto intorno sono raggiunte. Se ora aggiungiamo a questo sem-plicissimo sistema una lente d'ingrandimento si ottiene la visione di ciò che accade anche a grande di stanza. Anzichè semplici specchietti impieghiamo dei prismi a riflessione totale, molto più efficaci, ed abbiamo ottenuto schematicamente un periscopio, che innalzato con un'asta allungabile al di sopra della super ficle del mare, o d'una trince, o dal tetto d'un carro armato consente a chi sta al riparo, non visto, un'ampia esplorazione dell'orizzonte

completo.

I prismi costituiscono l'elemento essenziale dei binocoli prismatici, indispensabili in guerra, i quali rendono più evidente il rilievo. Il rilievo infatti è dato dalla sovrapposizione dello diverse immagini percepite da ciaseun occhio, e più le immagini son diverse più il rilievo sarà accentuato. Il prisma agisse come se la distanza dei nostri occhi (normalmente centimetri 6-7) fosse doppia; con ciò si ottiene magriore



risalto del rilievo. I binocoli d'artiglieria hanno anche una graduazione in millesimi (millesimo è un'unità di misura usata nelle graduazioni d'artiglieria: corrisponde alla 6400° parte della circonferenza; oppure: ha l'ampiezza d'un millesime la lunghezza d'un metro visto a un ehilometro di distanza) che permette di accertare le dimensioni d'un oggetto di cui è nota la distanza o, viceversa, la distanza se è nota la dimensione. Per esempio una vettura pezzo lunga dieci metri (col tratto re) è alla distanza di cinque chilometri se vista entro due millesimi. Per la misura delle grandi distanze l'artiglieria usa strumenti ottici simili ai cannocchiali astronomici.

Ma i calcoli sono assai meno complicati che nella misurazione delle distanze delle stelle. I telemetri difatti usano una base di lunghezza conosciuta e calcolano l'angolo che formano i raggi visuali condotti dall'oggetto alle due estremità di que sta base. Tale angolo si chiama parallasse dell'oggetto. Poichè dei telemetri ci siamo intrattenuti altre volte osserveremo soltanto che poichè la precisione dipende dalla lunghezza della base; molto precisi risultano i telemetri della Marina che hanno basi anche sino a sei metri e misurano distanze sino a un massimo di quaranta chilometri (alla misura di distanze maggiori si oppone la sfericità della Terra).

Fra gli strumenti ottici di guerra considerano anche i proiettori, utilissimi per vedere nelle tenebre ed anche per abbagliare il nemico specialmente nella lotta aerea, confondendolo e disorientandolo.

I proiettori debbono essere a una certa distanza, e situati lateralmente, rispetto alle batterie. Ciò per evitare i disturbi alla chiara visione che la luce diffusa opporrebbe agli artiglieri e agli osservatori. I primi proiettori erano a fasci luminosi paralleli; oggi sono generalmente impiegati quelli a riflettore parabolico o meglio paraboidale, con specchi metallici, argentati o anche dorati, infrangibili dal tiro di fuculari de di mitragliatrice. Sorgente luminosa è l'arco elettrico ad alta

temperatura (circa 3500 gradi) che assicura alta luminosità. Il motore dell'autoveicolo che trasporta il proiettore fornisce l'energia elettrica necessaria. La portata raggiunge qualche decina di chilometri con buona illuminazione, naturalmente in dipendenza delle condizioni del torreno e dell'atmosfera.

L'impiego militare degli strumenti ottici richiede molta attenzione e previdenza. Quei delicatissimi congegni che sono i cannocchiali panoramici delle artiglierie, per esempio, debbono soddisfare a parecchie condizioni di funzionamento. Una dimenticanza o trascuratezza negli studi d'impiego può produrre gravi inconvenienti in massa. Tra le cause della sfortunata campagna romena della prima guerra mondiale, le relazioni dei tecnici hanno considerato anche il mancato funzionamento di un minuscolo eppur prezioso strumento ottico delle artiglierie leggere, e cioè il livello di puntamento a bolla d'aria, che serve per stabilire con precisione l'origine degli angoli zenitali o azimutali degli strumenti di puntamento. Le livelle romene contenevano acqua pura anzichè soluzione salina atta ad evitare il congelamento. E quando discese la temperatura l'acqua congelata del'e livelle impedì il buon puntamento delle artiglierie che sprecarono inutilmente la dotazione giornaliera di munizioni.

Preziosi strumenti ottici sono anche gli apparati per telefotografia usati dall'aviazione; rimandiamo per essi ad un articolo già pubblicato.

### DETECTOR

1) In Estremo Or'ente una squadra nemica di sei caccitarpediniere che ia. cevenne scherme ad una portaerel affonda sotte l'anicae di aerei giappenesi — 2) Il Ministro della marina nippenica passa a rivista un gruppo di giorni aviatori — 3) Membri delle sette maggiere amer cune letti pripenieri a Bettom nelle Filippine — Attevenmen penica si spinge verse la capitale di Clera Kai Seeck minacciandene di accerch amente le forze — 5) Un'altra na ve va a i endet un momente di esitezene prima di rovescarsi definitiva cue prima di rovescarsi definitiva mente sul fiemo (Foto R. G. Luce).









Un aspetto del brefrotrofio di Reggio Calabria bombardato dagli inglesi uccides ado 33 bambini, 14 nutrici ed una monaca, (R. G. Luce)

# DOCUMENTI E BOLLETTI DELLA NOSTRA GUERRA

3277. BOLLETTINO N. 1091.

Il Quartier Generale delle Forze Ar-mate comunica in data 21 maggio:

Nostri velivoli hanno bombardato nel

Nostri velivoli hanno bombardato hei-la notte scorsa gli impianti portuali di Biserta e silurato nelle acque tunisine un cacciatorpediniere. L'aviazione nemica effettuava icri in-cursioni su Grosseto, Messina, Pantelle-ria venivano distrutti 7 apparecchi, un Dalle batterie dell'isola di Pantelle-ria venivani distrutti 7 apparecchi, un altro, pure raggiunto dal tiro contracecipitava in mare nei pressi di

reo, precipitava in mare net pressi ut Augusta. Nel cielo della Sardegna cacciatori italiani abbattevano in combattimento un quadrimotore e due bimotori e egual sorte subivano, ad opera della caccia germanica, due altri aerei avversari.

Nelle incursioni segnalate dall'odier-no bollettino sono state finora accerta-te le seguenti perdite tra le popolazio-ni civili:

i civili: A Grosseto: 17 morti e 19 feriti. A Messina: 1 morto e 1 ferito. In Sardegna (provincia di Sassari e i Nuoro): 5 morti e 21 feriti.

### 3278. BOLLETTINO N. 1092.

Il Quartier Generale delle Forze Ar-nate comunica in data 22 maggio:

Mats comminca in data 22 maggio:
Un convogtio nemico è stato attaccato, presso le coste della Tunisis, da nostri aerosituranti e bombardieri notturni: una petroliera di oltre 5.000 tonnellate ed un piroscafo, raggiunti da situri, venivano affondati, un'altra unità
probabilmente petroliera, colpita da
bombe si incendiava.
Velivoli da combattimento tedeschi
sganciavano bombe sugli aerodromi di
Malta provocando vasti incendi; 2

Spitfire risultane abbattuti dalla

s Spitfire > risultane abbattuti dalla cacia di scorta.

Formazioni aeree avversarie hanno agito su località dello stretto di Messina, della Sicilia, Sardegna e su Pantelleria; notevoli danni agli abitati di Messina e di Reggio Calabrio dove una bomba centrava il brefotofio.

L'avversario ha periuto 27 velivoli: 19 ad opera della caccia italo-germanica, 8 distrutti dalle batterie contraere dei quali 2 sulla Sardegna, 3 a Pantelleria e 3 a Messina.

Nelle azioni contro il convoglio nemico attaccato da nostre formazioni accee, di cui al Bollettino odierno, si cono distinti gli equipaggi condotti dai acguenti ufficiali:

Capitano Cerqueni Carlo, da Trieste: tenente Servido Giancarlo, da Milano: sottotenente Vella Natale, da Roma.

### 3279. BOLLETTINO N. 1093.

Il Quartier Generale delle Porze Armate comunica in data 23 maggio:

mate comunica in data 23 maggio:
Nuovi colpi sono stati portati dalla
nostra arma aerea alla navigazione nemica lungo le coste algero-tunisine
centrati da siluri, un mercantile da 8
mila tonnellate colava a pieco el unpetroliera di eguale tonnellaggio esplodeva inabissandosi. Venivano inoltre
colpiti un piroscafo da 7.000 tonnellate
e, nel Mediterraneo centrale, un cacciatorpediniere.

e, nel Mediterraneo centrale, un caccia-torpedinieria eversarie su centri della Sicilia hanno causato limitato numero di vittime e danni di non grande ille-vo; risultano complessivamente abbattu-ti nel cielo dell'isola 28 apparecchi; 16 dalla caccia italo-germanica e 10 dalle artiglierie contraeree.

Le perdite delle popolazioni civili, se-gnalate a seguito delle incursioni di cui

dà notizia il bollettino odierno, sono le seguenti: in provincia di Agrigento 17 morti e 43 feriti; in provincia di Tra-pani 8 morti e 30 feriti.

3280. MESSAGGIO DEL PRINCIPE DI PIEMONTE PER IL 24 MAGGIO. Roma, 24 maggio 1943-XXI

Fanti d'Italia!

Fanti d'Haita!

Il giorno sacro aila rievocazioni delle ultrasecciari gesta deita nostra fanteria ci trova, in questo tetzo anno di guerra, fortemente impegnati.

Le alterne vicende di una lotta che supera in estenatone ed in durezza ogni limite immaginato, hanno in ogni tendinte in maginato ancora maggiormente fatto rirulgere la vostra tenacia, il vostro valore.

stio valore. Nuovo armi, nuovi mezzi sono stati ricercati ed impiegati per aver ragione del nemico; ssi tutti si è però affermata sempre decisiva l'azione del fante. Dovete esserno orgogliosi, ma dovete in pari tempo essere persuasi che que sto canore vi impone di dare, ancor più che nel passato, ogni vostra ene spirituale, fisica, intellettuale, pe

spirituale, fisica, intellettuale, per li miglior assolvimento dei vostri compiti, instancabilmente, senza incertezze. Questo voi farete, in nome dei vostri compagni Caduti per la grandezza della

### Il Maresciallo d'Italia Comandante Superiore della F UMBERTO DI SAVOIA

3281. BOLLETTINO N. 1094.

Il Quartier Generale delle Forze Ar mate comunica in data 24 maggio:

I porti di Biserta e di Diidjelli sono stati attaccati, con buoni risultati, dall'aviazione dell'Asse.
Formazioni nemiche hanno effettuato ripetute azioni di bombatdamento sulle isole di Pantelleria e Lampedusa e sulla città di Messina, il cui centro urbano la subito danni notevoli; in corso di ccertamento le perdite della popola-

Le batterie contractee delle due isole Le batterie contraetee deile due isoie distruggevano sei apparecchi; venivano inoltre abbattuti, dalla caccia germanica, 2 «Spitfire» su Malta e un bimotore a sud della Sardegna.

Dalle operazioni degli ultimi giorni,

4 nostri velivoli non sono ritornati alle

Nelle azioni dei nostri aerosiluranti,

citate dal Bollettino di ieri, si sono di-

atinti i seguenti piloti: Capitano Spezzaferri Mario, da Torre Annunziata; capitano Pannoncini Bruno, da Mariano l'occano (Giosseto); te-nente Bertuzzi Franco, da mimini; tenente Sactiotti Antonio, la Sacilo (Udine); tenente Merani Adriano, da La Spezia; sergente maggiore Dantele Ano, da Nocera Inferiore (Salerno); ente Coppola Giovanni, da Trentola

3282. BOLLETTINO N. 1095.

Il Quartier Generale delle Forze Arnate comunica in data 25 maggio:

Velivoti italiani hanno raggiunto in lungo difficile volo ed etticacemente pattuto obiettivi militari del Sudan e

activation objectivi ministrate desiration of activation of porti di Diddelli e di Bonz sono stati o mbardati us formazioni germaniche: un mercantile, gravemente colpito, è da ritenere affondato.

pino, e un rienere minonano.

Azioni aeree nemiche sulle due coste
dello stretto di Meseina, su Catania e
su varie località della Sardegna hanno
causato danni limitati, più sensibili a
Reggio Calabria.
La posire caccia, impagnatasi in agori

Heggio Calabria.

La nostra caccia, impegnatasi in aspri
combattimenti, abbatteva sul cielo della Sicilia e della Sardegna 8 bombardieri, 10 altri apparecchi avversari erano distrutti dalle artiglierie contraeree.

### 3283. BOLLETTINO N. 1096.

Il Quartier Generale delle Forze Ar-nate comunica in data 26 maggio:

mate comunica in anta ze maggio: Una nostra formazione di aerosilu-ranti, in ricognizione offensiva lungo le coste algorine, ha intercettato un con-voglio nemico scortato da aerol da cac-cia; 2 pirocasfi di medio tonnellaggio venivano affondati ed un terzo grave-mente dampascriato.

vogno amino servato da aces da casa da

La formazione da caccia segnalatasi nei combattimenti avoltisi nol cielo di Messina, pure citati nel Bollettino di ieri, era comandata dal maggiore Serini Pietro, da Maderno (Brecia).
Fra gli aerosiluratori che hanno attaccato il convoglio nemico ad affondato 2 piroscafi, di cui di notizia il Bollettino odierno, sono da citarsi:

1 capitani Putti Carlo, da Trieste:
Zuccomi Giuseppe, da Stignano (Fois): Greco Pietro, da Sapri (Baierno): i aergenti maggiori Guaiandi Cario, da Bologna; Marchio Giovanni, da Cantu ogna; Marcinio Giovanni, da Cantu Como); il sergente Passerini Enrico, da

### 3284. BOLLETTINO N. 1097.

Il Quartier Generale delle Forze Ar-vate comunica in data & maggio:

Nella notte sul 26 aerosiluranti ita-liani, avvistato un convogno avvena-rio navigante nelle acque dei Mediter-raneo orientale con forte scorta, lo at-taccavano colpendo gravemente con si-

taccavano colpendo gravemente con si-luro un cacesatorpediniere. Nella stessa notte nostri acrei da bombardamento hanno battulo la rota-bile e la linea ferroviatia fra Marsa Matruh e El Dabà. Velivoli nemici hanno agito su varie località della Sardegna e su Pantellu-ria senza causare danni di rilievo: é apparecchi sono stati abbattuti dalla artiglierie contracree italo-germaniche; altri 2 dalla caccia.

Le incursioni segnalate nel Bollettino odierno hanno causato complessivamer te 7 morti e 21 feriti tra la popolazion civile.





FRONTE INTERNO: 1) Denne al lavero in un nostro stabilimento per la fabbricantene, di paracaciuto — 2) Una cucitr'ee attenta nella produzione di speciali caisature 3) Le stellamente dope il periocio nen ha diminuito il bucnumere di queste bambine che centinuano i lore studi lu una scuola all'aperto, (Foto R. G. Luce).

# CALENDARIO DEGLI AVVENIMENTI

VENERDI' 21 - Avvenimenti politici e diplomatici.

L'Italia e la Germania celebrano il IV Annuale del Patto d'Acciaio.

Situazione militare

Sul fronte orientale attacchi sovieti-ci locali. Nel Mediterraneo attacco ac-reo dei porti di Gigelli e di Orano sul-le coste algerine. In Occidente incur-sione aerea inglese sulla Germania set-tentrionale. In Estremo Oriente morte sul cammo dall'ammiragilo d'ampanese sul campo dell'ammiraglio g'apponese Yamamoto.

SABATO 22 - Situazione militare.

Sul fronte orientale attacchi locali sovietici respinti. Nelle retrovie annientamento di partigiani. Nel Mediterraneo azione aorea sul Malta. In Occidente attacco aereo inglese su Wilhelmshafen e sui territori occupati. Attacco aereo germanico sulla poriferia di Londra e sull'Inghiliterra meridionale.

DOMENICA 23 - Avvenimenti politici e diplomatici.

Si informa da Mosca che sarebbe sta-to deciso lo scioglimento della Terza internazionale.

Situazione militare

Azioni aeree sui vari fronti di battaglia.

LUNEDI' 24 - Avvenimenti politici e diplomatici.

In Italia si celebra la festa della

Situazione militare.

Sul fronte orientale combattimenti lo-cali. Nell'Atlantico 55.000 tonnellate di naviglio nemico affondate da sommergibili germanici. In Occidente attacco aerec inglese di Dortmund. Attacco aerec tedesco su Bowrnemouth, Hastings e Sunderland. In Estremo Oriente continua in battaglia per l'isola di Atta (Aleutine). I corazzata e un incrociatore femici affondati dal giapponesi

MARTEDI' 25 \_ Situazione militare

Sul fronte orientale attività terrestre e aerea di carattere locale. In Occidens acrea di carattere locale. In Occiden-te attacco acreo inglesea un convoglio germanico navigante sulle acque olan-desi. Nel Mediterraneo attacco acreo di Gigelli e Orano. In Occidente attacco acreo inglese sulla Germania occiden-tale. In Cina, le truppe giapponesi avanzano verso Ciung King, dopo aver-occupato Chang Yang.

MERCOLEDI' 26 - Avvenimenti politici e diplomatici.

In Argentina si celebra la Festa na-

Situazione militare.

Sul fronte orientale colpi di mano tedeschi e attacchi locali sovietici. In Oc-cidente attacco aereo inglese sulla Ger-mania occidentale. Incursione aerea germanica su Brighton. Nel Mediterra-neo bombardamento aereo di Biserta.

GIOVEDI' 27 - Situazione militare.

Nuovi attacchi sovietici nel Kuban. Nel Mediterraneo vivace attività aerea. In Cina, truppe cinesi accerchiate dalle colonne giapponesi avanzanti su Ciung King.

Direttore responsabile: Renato Caniglia

Tumminelli - Istituto Romano di Arti Grafiche, Roma - Città Universitaria

ALDO FERRABINO

TRE VOLUMI \* 1800 PAGINE \* 1200 ILLUSTRAZIONI CIASCUN VOLUME L. 200 · OPERA COMPLETA L. 600



NUOVA STORIA

DI ROMA

Questa storia segue l'espandersi dei dominio Romano: dalla prima forte conquista d'oltre Tevere all'ultima, che valicò insieme il Danubio e l'Eufrate: dunque da Camillo a Traiano. Tale espansione ebbe pause, non ebbe ritorui. Essa fu la realtà di cinque secoli conti-nui. Collaborarono all'impresa i ditta-tori e i consoli, i triumviri e i principi. Popoli dianzi nemici od ignoti ricevettero tutti da ultimo una legge sola e comune: "salus publica suprema lex

L' opera si fonda fedelmente sulla tradi-zione antica, quella di Livio, Sallustio, Tacito, Dione e dei minori, ma la interpreta con sentimento nuovo e vivo facendo tesoro del più sicuri accertamenti scientifici, e - soprattutto - richia-mandosi sempre all' eterno presente in cui si fondono antico e moderno, quasi per poetico incanto d'umanità perenne, d' Italicità inesausta.

**VOLUME: DA CAMILLO A SCIPIONE** (403 a. C. - 201 a. C.)

WOLUME: DA SCIPIONE A CESARE (201 a. C. - 52 a. C.)

III. VOLUME: DA CESARE A TRAIANO (52 a. C. - 117 d. C.)

E IN VENDITA IL PRIMO VOLUME

Topera sarà completa entro il 1943-XXI